# POESIE DI AURELIO BERTOLA

RIMINESE

TOMO III

PISA

DALLA NUOVA TIPOGRAFIA

1 7 9 8





# LE QUATTRO PARTI DEL GIORNO

MARITTIME PER MUSICA

#### AL SIGNOR ABATE

# D. BENEDETTO ROCCO

Una bizzarria emmi venuta a questi giorni; e potrebbe per avventura non riescir puerile, se a voi piacesse di essermi oggi così cortese dell'opera vostra, come mi siete stato altre volte. I diversi componimenti che han per soggetto le quattro parti del giorno a voi son notissimi; quelli soprattutto che vanta il Parnaso Francese, ricchi del più morbido colorito, e della più venusta novità. Ma in nessun d'essi troviamo immagini tolte immediata-

mente dalla marina, la quale vaghe pur ne offre e poetiche quant'altre mai.

Ho tentato di mettermi per questa via non ancora battuta; lo che non avrei forse ardito di fare, se il soggiorno di Mergellina non ispirasse all'anima così dolci ad un tempo e così vive insinuazioni a cantare, ch'io mi meraviglio, come abbiamo un solo Sannazzaro, e un sol Rota. Ben è singolare il misto d'inerzia e d'attività che infondesi da quest'aria ne'cuori anche più rigidi e schivi: la prima per tutto ciò che v'ha di grave e di faticoso; la seconda per tutte le occupazioni delicate e soavi. Vi ricorda senza dubbio la bella descrizione che fa di questi contorni il Boccaccio in una delle sue opere che si leggon meno: dovete aver soprammodo goduto, come già io, nel ravvisar tutta fresca di verità quella descrizion già sì vecchia: e godrebbono nel ravvisar similmente vere le mie i posteri, se non mi fosse vietato di giugnere fino a loro.

Se non che io potrei forse conseguire questa fortuna per mezzo vostro. Or se alcun momento vi resti delle serie applicazioni vostre, impiegatelo in abbellire colla vostra commoventissima armonia i miei versi; e il nuovo vostro lavoro, fra tutte le produzioni musicali sarà così a me il più caro, come le più care fra le Belle-Arti tutte sono la Poesia e la Musica.

Avendo voluto molto dipingere, so beue di non aver sempre usato parole amiche a'moderni compositori di musica. Ma non è egli ridicolo il farsi vedere così schizzinnosi, com'essi fanno, sol perchè non si volle impiegar qualche ora a conoscere la varietà, la forza, e tutti i bei lumi dello stil poetico della lingua nostra? Felici le arti, se letterati e profundi uomini, come voi siete, men di rado si piegassero a coltivarle! Addio.

Di Mergellina 28 Agosto 1779.

# IL MATTINO

O come sul mattino È lusinghiero il mar! Deh vienlo a costeggiar; L'onde son chete.

Vedrai che il pesce a galla Scherzoso salirà; E dir ti sembrerà: Tendi la rete.

Vieni, che il primo raggio Dalla montagna uscì; E l'acque rivestì Tremolo argento: Già l'odorose piume Spiegando va per te De'zefiretti il re; Che dolce vento!

Ferve la spiaggia amena:
Chi va pel lido e vien;
Chi al battelletto in sen
Pel mar s'avvia:

Ah se colei che adoro Al fianco mio sarà, Chi mai, chi uguaglierà La pesca mia?

Crescendo il giorno, l'onde Color cambiando van: Che bianca spuma fan Tra i sassi algosi!

Donde lo spruzzo lieve Balza d' un antro appiè, Che un tempio fia per me, Se tu vi posi. Credè l'antica etade, Che dal marino umor La tenera d'Amor Madre nascesse:

Credè che in conca d'oro Gisse solcando il mar; E a lei più d'un altar Su i lidi eresse.

E sempre la marina
Fu cara alle beltà:
E poi l'antica età
Non finse invano.

Vieni che le gentili Sue fole io ti dirò: La Dea ti pingerò Senza Vulcano:

Sull'erma piaggia a Marte Tu la vedrai venir; E poi da lui fuggir Per altri amanti. Ma il caro Adon fra loro Aspro cinghial ferì : Amor tratta così Fiamme incostanti.

Ti pingerò la Greca, Ond' Ilio si perdè; Europa che il bel piè Tra i fiori move;

Poi sul torel nuotante Mesta piangendo va: Ma consolata è già; Che il toro è Giove.

E quella abbandonata, Che desta sul mattin, Non vede a sè vicin, Che l'onda e un sasso:

Ma Bacco al mar scendendo, Il pianto le asciugò; E Dea la salutò Quel mare e Nasso. Tra le beltà più chiare Te canterò sul mar: Che fia, se al mio cantar Tu poi risponda!

I canti del mattino
Fanno agli amanti cor,
All'arso nuotator
Quel che fa l'onda.

## IL MEZZOGIORNO

Di que' begli occhi neri Co ll'adorato incanto Deh non voler soltanto I poggi rallegrar:

Scendi a passar sul lido
Del caldo giorno un'ora;
Ha sul meriggio ancora
I suoi diletti il mar.

Se vanti sul tuo colle
Fior che la Dea vermiglia,
La Dea che ti somiglia
Per te più belli fa:

Quì conchigliette avrai, Ch' io scelsi di mia mano Sul lido più lontano, Che abitator non ha. Se delle fresche erbette, Se de'vivaci fiori Amabili lavori Intessi al biondo crin:

Formar delle conchiglie Potrai lavor gentile; E farne poi monile Al collo alabastrin.

Quando fra l'alga avvolte

Le scelsi ad una ad una,.

Io della lor fortuna

Pascea l'acceso cor;

I boscherecci amanti, Tra me dicea, vedranno, Se è ver che nulla sanno Donare i pescator.

Se vanti sul tuo colle La folta selva ombrosa, Dove fra' rami ascosa Ferirti il Sol non può: Quì dal cocente giorno Ti guarderà lo speco, Da cui la vigil'eco Spesso di te parlò.

Che s'ami varcar l'onda, Ecco il battel leggiero; Un morbido origliero Per te sul banco sta:

Ti chiuderà d'intorno
Un padiglion d'azzurro,
Tra cui gentil susurro
Il venticel farà.

Si Alceo cantava, e Filli, Scendendo il colle, apparse; Le trecce mezzo sparse Frenava un rosco fior;

Scendi, ei riprese allera,
E che sia mare apprendi;
L'eco rispose, scendi;
E ne sorrise Amor.

#### LA SERA

Qual mormorío soave Si spande lungo il mar! Un qualche Nume appar Su queste sponde:

Ah no; sei tu che movi Sul lido il vago piè: Niréa, fan festa a te La riva e l'onde.

Oh come il Sol cadente Tinge di foco il ciel! E sovra l'onde un vel Pone di foco!

Come tra i folti rami
Del colle più vicin
Là scherza porporin,
Quà il raggio è croco!
Bert. T. III.

Sorge da'foschi prati Il vegetante umor, Ch'empie di novo odor L'aura leggiera:

Le sue fragranze a quelle Mesce l'azzurro mar: Felice chi può errar Per la costiera!

Ma più felice ancora, E a'sommi Numi egual Chi può delizia tal Godersi teco!

Chi può lodar Niréa
Del Sole al paragon!
Ah quel felice io son!
Niréa sei meco.

Guardalo il tuo rivalo; Mezzo è sul cielo ancor: Non tutti ha i suoi splendor Per noi perduti: A questa piaggia vólto Non la vorría lasciar : Cadendo giù, non par Che la saluti?

Ecco su rosee nubi Dall'alto Espero vien; A quella luce in sen Nascoso è un Nume:

Quel che dagli occhi tuoi Esce possente stral, Ebbe il suo di natal Dentro quel lume.

Ecco i notturni augelli Nemici all'aureo Sol; Alzan gracchiando il vol Lungo le grotte:

Mira la cima alpestre Del masso più lontan,. Fra quelle pietre stan Pendenti e rotte: Anch'io, memoria ingrata? Vissi notturno augel, Quando sott'altro ciel Passò Niréa.

Solo al cader dell'ombre Io quì volgeva il piè; E questo mar con me Rauco gemea.

Guarda que'sassi, o cara, V'è scritto il mio dolor; Ah! ve lo scrissi allor: Vuoi che vi resti?

Sì disse Ermindo, e al sasse Niréa s'avvicinò; E lesse, e sospirò Su'segni mesti.

Indi a que' sassi in grembo Di propria man segnò: Niréa fedel tornò Su queste sponde; Vive d'Ermindo al fianco, Di due s'è fatto un cor: Scrisse; e que'segni ancor Rispettan l'onde.

#### LA NOTTE

Nell'alto della notte Per le deserte piagge, Siccome Amor lo tragge Soletto Alcone uscì;

E assiso d' Amarillide In faccia alla capanna, La bella sua tiranna Chiamava al mar così.

Scherzan l'aurette e l'acque Sul margine odoroso; Il mite seno ondoso Vieni a solcar con me;

Vieni, e di questa godasi Tranquilla notte e chiara; E questa sia la cara Immagine di te: Tu sai che recan l'ombre Ristoro alle fatiche; Non sai che sono amiche Ai teneri amator:

Non sai che dolce pascolo Ne tragge la speranza, E che la loutananza Tutta sostiensi in lor.

Stava, com'io sul mare Il nuotator d'Abido, E sull'opposto lido Stava la sua metà.

Di quà Leandro udivasi

Far pianti, e far querele;

La bella Ero fedele

Gli rispondea di là;

È ver che preda ei giacque Del pelago incostante, Ma fu beato amante, Ma sospirato fu. Ah per cagion si amabile Tentar potessi anch' io Il mar quand' è più rio! Ah ch' Ero non sei tu!

Dal tuo vicino albergo
Me l'onda non divide:
Tutto al mio fuoco arride,
Delle tue voglie in fuor.

Vieni, che s'altro a vincere Che il tuo rossor non hai, L'antico esempio assai Provvede al tuo rossor.

Per l'aure, per quell'onde Cui tinge senza velo L'auspice Luna in cielo De'taciti piacer;

E pel battel che movesi, Come si move il core, Fia che si strappi Amore Un voto, od un pensier. Deh i se la notte ognora Pietosa Dea fu detta, Di notte una perfetta Imago ancor síi tu.

Deh gitta alcun papavero Su i giorni miei penosi; Fa'che il mio ciglio posi, Fa'ch'io non pianga più.

Poi sul mio cor legato Eternamente regna; Sei di regnar più degna, Serva se Amor ti fa.

Di notte o bella immagine Che tardi a sparger calma? Spargila su quest'alma, Com'or sul mondo sta.

Disse; e Amarilli intanto Sognò la barca e l'acque; Destossi, e in cor le nacque Ignoto non so che: E quando lungo il margine Rivide Alcon, sorrise; E un guardo o amor promise, O disperar nol fe'.

#### LA MALINCONIA

#### ALLA SIGNORA

### MARIA FORTUNA

Non ha, non ha sul viso
L'asprezza o la burbanza;
In atto è di sorridere;
E pinge il suo sorriso
Le idee della speranza.

Fisse ha le ciglia, e pare Che'l pianto abbian versato; Ma già nol versan, simili Ad aspetto di mare, Quando il turbo è cessato. Ama i poggi romiti,

E lo speco odoroso;

Ama le sere tacite;

E son suoi favoriti
Il silenzio e'l riposo.

Ma quel silenzio, dove Al cor Natura parla; E'l cor risponde e palpita, E gli spontanei move Sospiri a corteggiarla.

E quel riposo, in cui Se al sonno s'abbandona, Certa è d'un sogno placido; Onde co'pensier sui Scherza, se non ragiona.

Malinconía! qui sede Meco perpetua eleggi; Qui fonda un regno, dettami, In premio di mia fede, Tutte qui le tue leggi. Ed or che riede Aprile, Cerchiamo il sen del bosco: Fra i solinghi ricoveri So dove è il più gentile, Ogni arbor ne conosco.

April vulla verzura
Voglio che teco assiso
Mi trovi: ali soumi un career.
Le cittadine mura;
E quella l' un vero Eliso.

Pur fra le piante e l'erba
Entro i paterni lidi,
Te di pochi delizia,
Te al volgo o ignota o acerha,
La prima volta io vidi.

Io sulla destra palma
Il mento e l'una gota
Appoggiava; ne'languidi
Sguardi la suddit'alma
Del fanciul ti fu nota.

Poi nell'età fiorente, L'indole mansueta Per te l'arti m'ornarono; E fra l'Itala gente Fui creduto poeta.

E a'boschi fei ritorno Ospiti del la pace: Cantai de'boschi; ingenuo Fu il canto, e disadorno; Pur so che piacque e piace:

E l'alma apersi a tanti Amabili tumulti, Quanti dell'alba il zefiro Desta fioretti, e quanti Fa tremolar virgulti.

Tu i fantastici oggetti Moltiplichi, e colori Di quel dolce patetico, Per cui piaccion gli affetti Del cor laceratori. E tu l'anima infondi Ne'sassi e nelle piante: Per te gl'insetti parlano; Tu crei novelli mondi, Amabilmente errante.

Un dolce tuo consiglio

Fu che i tesor m'aprio

De' pensieri Britannici;

Onde con fermo ciglio

Guardai la morte anch'io.

Tranquillamente fiero
Delle tombe sull'orlo
Esaminai gli scheletri,
Entusiasta pel vero,
Scesi fra l'ombre a corlo.

E in cor mel posi, e'l trassi Alle cittadi meco: Oimè! ch'io posso perderlo, Se gl'incerti miei passi Non vengon sempre teco: E se tu a consigliarmi
Non segni i campi aprici,
E al facil rischio togliermi
Del fasto, e di tant'arti
A fede insidiatrici.

O chi udir fammi rivo Che gorgogli fra sassi; E fra i pioppi, che il cingano, L'usígnuol fuggitivo, Ch'ama frescura, e stassi!

Chi, quand Espero è fuore; M'apre di selva bruna Il silenzio, ove penetri Interrotto il chiarore Della sorgente Luna!

Chi di notturna auretta
L'urto gentil m'appressa,
Che nuova in cor m'insinui
Vena di canto schietta,
Ove tu regni impressa!

Perchè così t'adoro,
Certo mi si contrasta
Starmi in drappei festevoli:
Ma che far mai di loro?
Un amico mi basta.

O Ciel, ti vo'pietoso,

Ma non per aurea sorte:

Fa'che spesso sorprendami

Solitario e pensoso

O Planelli, o Belforte!

Fa'che qualora a lato All' uno o all'altro io sono, Negli affetti scambievoli Senta d'esser beato Più che non ne ragiono!

E in braccio a que'soavi
Affetti io viva ignoto,
Per fin ch'un d'essi chiudami
Gli occhi di morto gravi!
Ecco tutto il'mio voto.
Bert. T. III. 3

Ceda al tempo il mio nome; E mentre a più begli estri Le muse il lauro porgono, Gittin sulle mie chiome Poche rose silvestri!

No, il genio non mi chiama Ad Aonj portenti: Ma che<sup>2</sup> potrei lagnarmene? Un secolo di fama Merta poi tanti stenti?

Io scrivo, e per me stesso
Fo del mio cor l'immago;
Che son per me gli oracoli
Di critico consesso,
Se l'amistade appago?

Quando nojato, o stanco
All'ermo tetto arrivo
Colle cadenti tenebre,
Malinconía m'è al fianco;
M'ispira un verso, io scrivo.

O sere! o mio ritiro!

Iu cui pensier, costumi
Di mille genti io visito,
E qual ape m'aggiro
Su'diletti volumi!

Della mia giovanezza
Retaggi ch'io sol amo,
Fra voi, fra l'amicizia
Mi trovi la vecchiezza,
Cui non odio, e non bramo!

E fra' campi mi trovi Sempre cultor di schietti Canti, sempre sensibile, Quando April si rinnovi, Ai boscherecci oggetti!

Tu, come Dio maggiore
Del genial tempio, e come
Dispensator d'un nettare
Che spirto inebbria e core,
( Onorate il gran nome!).

Tasso! tu meco, e sempre;
Con te vegliar mi giova:
In quel tuo dolce pelago
Di patetiche tempre
Se stesso il cor ritrova.

Ma in te quanti gran semi
Di divin fuoco pregni!
Che gelo in me! che spazio
Fra questi punti estremi,
O padre degl'ingegni!

In quale estrania sede,
E di qual arbor sacro
Potrò ghirlande mietere,
Per poi deporle al piede
Del tuo gran simulacro?

Sul Po nell'ore oscure Ti vidi e t'ascoltai; Ed oh come le barbare Le lunghe tue sciagure Col pianto accompagnai! Presso i Tirrenj lidi Baciai le mura e'l suolo, Che le tue prime accolsero Vestigia, e là non vidi Per Tasso un marmo solo.

Sul Tebro... o rimembranza! Trovai negletto un sasso... O Italia! o ingrata patria! Sul cener che t'avanza Placa l'ombra del Tasso.

# LA CAMPAGNA

## ALLA SIGNORA

# DUCHESSA DI CASTELPAGANO

Chi m'alza il vel? chi mostrami Gl'ingenui aspetti veri, E la restía moltiplice Indole dei piaceri?

S'è ver che il bel conoscere A beu godere avvezza, Perchè su lor non medita L'anima che li apprezza?

Ma quanti oimė! s'avvolsero Per essi in lunga pena Di fredda metafisica, E un passo fero appena! Quanti solinga lampada Trattenne eterne sere, Mentre il piacer cercavane Nemici del piacere!

Prima figlia degli uomini, Arte soffrirlo dei, I piaceri soggiornano Laddove tu non sei.

Lontano dallo strepito
Di popolose mura
È il lor natio ricovero
In braccio alla Natura.

I folti mirti ombreggiano
D'un fresco rio gli umori,
Che susurrando baciano
Lo stelo a mille fiori:

I zefiri accompagnano
Il susurrio dell'onde;
E dolce all'onde e ai zefiri
Il tortore risponde;

Il qual d'alcuna perdita Turbando non si lagna; Poichè sul ramo prossimo Aleggia la campagna.

La persa, il timo, il dittamo Sul profumato suolo Spuntano in solco, e formano Campestro letticiuolo.

Parton cento fruttiferi Arbor segrete vie, E par che a gara dicano: Siediti all'ombre mie.

Erran fin dove stendesi

La bella Tempe in giro
I piacer, che sol cambiano
Il Ciel per un ritiro.

Non mai d'un increscevole Languor conobber l'ora; Come il mattino scherzano, Scherzan la sera ancora. Su i capei che biondeggiano, Preda all'aure odorose, S'erge negletta e semplice Corona di due rose.

Sulle labbra purpuree
Sta il riso e la decenza,
Sta negli occhietti vividi
La dolce compiacenza.

Le ceree dita abbracciano
Lente di fior catene,
Che in varj giri intrecciansi,
Ma tutte un fil le tiene.

Sull'ale in bei caratteri È scritto: libertate; E libertate spirano Il vol, gli atti, le occhiate.

Non quella che suol nascere Da voglie mai non dome, E ch'a gran torto usurpasi Di libertate il nome: Ma te ch'entri spontanea
In puro cor giocondo,
Sì te, cui meno aspirano
Gli alunni del gran mondo.

Sotto i tuoi segni vennero I pensier miei pur anco; E tua mercè, sorrisemi Felicitade al fianco.

Te ne' miei di più floridi Fra le capanne io vidi; Sai se teco mi piacquero Que' solitarj lidi:

E sai s'io piansi in perdere Quel dolce aer sereno; Oggi sì care immagini Vo rammentando almeno.

Oggi per altri invocoti Di fausto Amor compagna: Due Sposi ti sospirano Fra l'aure di campagna. Deh va' per mano a prendere La Coppia di te degna, E de' piaceri all' aurea Famiglia la consegna;

Alla famiglia candida, Che col tuo nome vola, Che sola tu sai reggere, Che viver fai tu sola.

Dunque i piacer la cingano Coll'ali lusinghiere, E sotto il più bell'albero L'invitino a sedere:

Ridenti poi si schierino; E ad uno ad un li vegga La Coppia, e da quel popolo Un favorito elegga.

Passa così, ma barbaro Nel portamento, e strano, Fra le tremanti d'Asia Bellezze il Mussulmano; Dinanzi a cui più ch' Espero Vive le luci abbassa La candidata ingenua La trilustre Circassa;

Ed ei, che al vezzo insolito Sente l'alma trafitta, Sorridendo soffermasi, E il velo ambito gitta.

Vide, e del cor dall'intimo Già il voto s'è divelto; Nè gli occhi s'ingannarono Dove la Coppia ha scelto:

Ha scelto, e chi? fean magico
Tutti i piacer l'invito:
Se ho da cantarti, avanzati
Felice favorito.

Genio che candidissimo
Dalla Costanza nasci,
Che uguale ed immutabile
Del suo calor ti pasci;

Te, come gemma, elessero Quest'anime bennate, Te, cui compagno vogliono Fino alla fredda etate.

Qual ritrosetta mammola Entro giardin pomposo, Basso ti stavi, ed umile Fra'tuoi germani ascoso:

Quanti il figliuol d'Urania Segnò nuziali fasti! E tu negletto e incognito Fra l'ombre tue restasti!

O se n'uscisti a striguere Nodo di tardi amori; Stretto che fu, t'oppressero Gli sconoscenti cuori.

Caro piacer! pingendoti,
Innamorar la gente
Di te vorrei; ma pingerti
Potría sol chi ti sente;

E il core, ove più penetri, Gode, tace, e non cura, Pago di te medesimo, Di far la tua pittura.

Fra i lari suoi domestici Dell'onda il nocchier parla; Ma l'onda a che descrivere, Nell'atto di solcarla?

Campestre solitudine
Più le tue forze estende:
Chi fa che il ben si mediti,
Più grato il ben non rende?

Essa per le bell'anime, Che sanno amar da vero, Entro gli angusti limiti Val l'Universo intero.

In essa imperturbabile
L'inuocenza si chiuse,
E fur sue fide interpreti
Le Grazie, e poi le Muse.

Le Grazie pronte a tingersi
Di virgineo rossore,
Le Muse che si esprimono
Come si move il core.

Ma che? Stuol Sibaritico
Odo che mi rampogna,
Tienti il rossor, dicendomi,
E il suon d'una sampogna:

Mentre d'un ben chimerico La vaga idea m'appresti, Il brio gentile estinguere Della città vorresti?

E i legami socievoli
Troncando, quante belle
Matrone fra noi brillano
Cangiare in pastorelle?

Tienti le tue delizie; Folle! se puoi scordarti, Che forman l'aureo secolo Lusso, lusinghe, ed arti. Coppia, che vanti origine Da chiari ceppi alteri, Tu dei per me difendere I semplici piaceri:

A te l'Arti s'offersero In faccia incantatrice; Ma la Natura piacqueti: Seco sarai felice.

Maggio appare, e l'onorano Le pingui terre amene: Quale a te dal suo imperio Rassomiglianza viene!

Vedendo come i gracili Germogli investa il Sole, Rivolgerai per l'anima La tua futura prole:

Spuntar vedendo, e schiudersi, O frutti o fior novelli, Dirai, felice simbolo De' nostri di son quelli: Udendo i dolci sibili

Della pennuta schiera,

In cui l'amor che scaldala,

Muor colla Primavera;

Lungo i muscosi margini, Su i fiori mezzo aperti, Vedendo come striscino I varj insetti incerti,

Che fuggon, mentre estermina Novembre e fronda e pomo, Dirai: ben sei più nobile, Condizion dell'uomo!

Al suo vigor può nuocere

Lo spesso urto degli anni;

Ma al suo pensier non penetra,

Che non paventa danni:

E gli amorosi palpiti,
Che in lui virtù mantiene,
Ad agitarlo durano
Fin che la morte viene.

Bert. T. III. 4

Amore, Amor di floride Campagne si compiace; Risente la sua patria Nella silvestre pace.

Chi nel centro del mobile Gran mondo popoloso Fiero tiranno provalo, Nemico di riposo,

Talor del Rosa in morbide

Boscherecce pitture

Guarda due amanti, e invidia

Le dolci altrui venture.

E allor, se i campi allettanlo, Se del suo mal s'avvede, Se sa dove il ben trovasi, Perchè non move il piede?

Tu sì che il movi, e giovanti Altr'aria, altri costumi: Nella tua scelta libera Quanto t'appressi ai Numi! Bramava i campi il giovane Tibullo passionato, Allor che il cor di Delia Sperò veder cangiato

Dicea: se Delia ascoltami, Se più non è tiranna, Numi! con Delia bastami Un bosco e una capanna.

Roseo mattin la tremola

Tingendo argentea brina,

Mi toccherà più l'anima,

Se Delia avrò vicina.

In novo corso armonico
Il rio che i prati bagna
Mi sembrerà che mormori,
Se Delia avrò compagna.

Più vistose degli alberi Mi sembreran le chiome; Se nel lor tronco serbino, Mia Delia, il tuo bel nome. Oh al giogo i buoi congiugnere, Oh un gregge mi sia dato Per ermi colli a pascere "Guidar, te avendo a lato! (\*)

Se potrò teco assidermi, Un erboso sentiero Quanto per me più soffice Sarà d'un origliero!

Verrà Messala; e a cogliere I frutti più squisiti Tu stessa andrai per l'ospite De'boschi miei romiti.

Dicea; ma i campi e Delia Non furo oimè! per lui, Che nella valle Elisia Scese co'voti sui.

O afflitta Ombra poetica, O primo fra i maestri, Che amore ricondussero Nelle magion campestri; Perchè non signoreggiano
Ne' versi miei que' molli,
Que' delicati numeri,
Che tu prestasti a Rolli? (\*\*)

Perchè non posso scuotere Da'sogni che tant'ama L'età, che filosofica Ne'sogni suoi si chiama?

Perchè non posso accenderla
D'un tal desio, che gusti,
Quanto i campi ne serbano,
De' bei tempi vetusti?

Ma se d'Augusto al secolo Tu favellasti invano, Il mio leggi ricevere Vorrà da oscura mano?

Si speri, e tu confortati, Afflitta Ombra amorosa: Potra quest'aureo esempie Di Coppia avventurosa Quel che far mai non possono Le canzonette mie, Quel che le tue non fecero Un di molli elegíe.

E allor, qual tu, co'posteri Io non andrò parlando, Io che l'amabil epoca Antivedei cantando?

Deh intanto a me, deh s'aprano Boscherecchi ritiri; E questa sia la splendida Mia sorte infin ch'io spiri?

Poi sul mio rozzo tumulo Qualche cultore amico Lasci un cespuglio crescere, Che accenni il genio antico!

Numi! e all'orgoglio e al merito Gl'illustri doni io cedo: Per lor non è quest'anima; Men che Tibullo io chiedo. (\*) Ipse boves, mea sim tecum modo

Delia, possim

Jungere, et in solo pascere monte pecus!

Mollis ec. inculta sit mihi somnus humo!

Huc veniet Messala meus, cui dulcia

Delia selectis detrahet arboribus.

### El. 5. L. 1.

(\*\*) Rolli e così appassionăto, così naturale così delicato, che non so chi de lirici di questo secolo possa in siff atti pregi mettersegli a fronte; e guai in materia di linguaggio di cuorea chi non l'ha per tale! Ciò intendasi di una ventina di componimenti fra elegie, endecasillabi e canzonette, che per onor di Rolli e della nazion che lo ha prodotta, doorebbono unirsi in un volumetto, da cui bandire il resto che siostinò egli a scrivere fuori del suo caratere originale, le cantate principalmente e i drammi, ed anche le odi e i sonetti.

#### IL RIPOSO

# AL SIGNOR GESSNER

#### CONSIGLIER DI STATO A ZURIGO

Eccomi a voi tornato,
Boschi, per voi son nato,
Fra voi possa io morir!
E sia diviso poi.
Fra l'amistade e voi
L'ultimo mio sospir!

Il Cielo un cor mi diede, Che tien sua schietta fede, Qual nume tutelar; Ch'odia dal certo lido Le sorti dell'infido Cittadinesco mar. 5e non nacqu'io pastore
11 Cielo del mio core
L'indole secondò:
Me spesso il Sol nascente,
Me spesso il Sol cadente
Nei baschi ritrovò.

Me ritrovò seduto
Appiè del più fronzuto
Albero al rio vicin,
Dolcemente pensoso
Su te, buon Dio, Riposo,
Ch'ami il fresco mattin.

Me tra i vivi granati,
Tra i folti pergolati
Errante ritrovo;
Me che d'idee ridenti,
Non d'augelli innocenti
Pe' campi in traccia vo. (\*)

Me ritrovò fermato
D'un fiorellin del prato
Il calice a spiar;
E il raro degl'insetti
Istinto, che precetti
Spesso all'uomo può dar.

Quì febbre non m'affanna D'ambizion tiranna, Che sia fasto io non so: Se tenue è la mia speme, Nessun timor mi preme, E rimorsi non ho.

Riposo! oh s'eri in seno Al Genovese pieno D' Argonautico ardir; Se avesse in patria sponda Saputo la gioconda Mediocrità soffrir! Non l'invidia a suo danno Alzato avrebbe un panno Sulle ciglia dei re; Nè sarebb'ei tornato Da un mondo conquistato Colle catene al piè.

V'avría con meno d'oro
Assai miglior tesoro,
Tanti uomini di più:
Vaglion cento miniere
La schiava che in lor pere
Libica gioventù.

Misera! io solo e cheto Quì piangola, e ripeto I suoi frequenti oimė! E tu questo, o Riposo, Dolce senso pietoso Vai fomentando in me. Io so che tu non sei Fra gli alti Semidei: Su' troni non sei tu: Sei fra neglette mura, Sei dove la Natura Educa le virtù.

Sei dove ciel turchino,
Non stucco sopraffino
Le soffitte compon;
E dove erbose strade
Brillanti di rugiade
Il pavimento son.

Oh! quanto corto vede
Chi te stringer si crede
Facile in sno poter,
Se giace neghittoso,
Più a se stesso gravoso,
Che ai serici origlier!

Tu vai stendendo amica
Lu destra alla fatica,
Che nuova vita dà:
Entro l'alma è fondata
L'origin tua beata
Su fede e umanità.

Riposo, io t' ho sentito: Ti va segnando a dito Filosofia. ma invan: Giogo soffrir non sai; Libero a incontrar vai Una libera man.

Capriccio e sete d'oro
Dell' Arti belle il coro
Posero in servitù:
Or chi più auspiej aduna
Per la propria fortuna,
Filosofar sa più.

A te quanto degg'io!
Non ponno il sonno mio
Rei fantasmi turbar:
Per te quand'apro il ciglio
Tinto a più bel vermiglio
L'orizzonte mi par.

Per te non anelante
Trasvolo ad oga' istante
Di desire in desir:
Tu m' abbelli il presente,
Tu limpido alla mente
Mi pingi l'avvenir.

O pensi, o scriva, o posi Su i fogli altrui famosi, Ai lari Aonj in sen; Tu gli ardimenti incerti Raffreni; e tu m'avverti, Quando la noja vien. I cinque lustri ho scorso;
Ma senza il lor soccorso
Ti vanterei? chi sa?
Oimè, che il ben più grate
A spese ognor n'è dato
Della più cara età!

Tu sempre alla mia lira Facile tuono spira Sdegnoso di mercè; E sia di lui contenta Ogn' alma che ti senta, Riposo, al par di me!

Questi secreti rami,
Che oltraggio da legami
Simmetrici non han,
Che in logge tremolanti
Serpeggiano, e ai volanti
L'ogca e l'asilo dan:

Queste spontanee erbette
Ignote anche all'aurette,
Questi non tocchi fior,
Son pur tua imago ... ah! quando
Ti vo così chiamando,
Più ti sento nel cor.

Tu di te stesso il pasci,
E nicchia aurea vi lasci
Solo per l'Amistà:
Tutto, fuor ch'essa, obblio;
E l'universo mio
In questi boschi sta.

(\*) Il celebre Kleist, di cui ho dato alungo contezza nella mia Idea della Poesia Alemanna, solea dire, che le sue passeggiate campestri erano la caccia delle immagini poetiche.

## IL CANTO DELLA SERA

ALLA SIG. CONTESSA

### ELISABETTA MOSCONI

Un cantor che tanto ha il core Del bell' Adige invaghito, Quanto all' api intatto fiore, Quanto al gregge è april gradito;

Un cantor della campagna
Delle Muse alla sorella,
Delle Grazie alla compagna,
Della Ninfe alla più bella,

Bert. T. III.

Schietto invia rural concento,

Della Sera il Canto invia:

Oh se scorda Ella un momento

La domestica armonia!

E qualora il mattin siede Solitaria e pensierosa, Qual seder Flora si vede Su gentil sofà di rosa;

Arrestar se qui le giova
Un de' guardi lusinghieri,
E un sol verso, un sol ritrova,
Che somigli a' suoi pensieri!

Fronda d'arbore immortale
Più non curo in su' capei:
Un suo sguardo assai più vale
Che il miglior de' serti Ascrei.

Sorge a' zefiri aperto
Di timo un colle ornato,
Sul cui ciglion men erto
Sua pompa stende un prato:
Fresco il ruscello mormora
Del folto prato appiedi;
E l' olezzante margine
È tal che dice: siedi,

Con la riva più bassa
Confine ha una selvetta;
La guarda il nembo, e passa,
E il verno la rispetta.
Curvi sentier la tagliano,
Sgombri di spine e bronchi;
E più sedili v'offrono
Quà e là gli antichi tronchi.

Smaltato a più colori
Sul vertice del colle
Sacro al Dio de' pastori
Un tempietto s'estolle:
Qual culto! non le tenere
Agne il pastor vi uccide,
Viene un serto ad appendere,
E il proprio nome incide.

Entro quei serti posa
Talor l'auretta prende,
E poi tutta odorosa
Le candid'ali stende:
E le fragranze insolite
Sul men vicin sentiero
Del sacro loco avvisano
L'ignaro passeggiero.

Mirabil per l'eguale
Sua superficie liscia,
Presso al tempio un viale
Offre una bianca striscia,
Che sotte al verde tremulo
Arco di larghe fronde
De'manti fra il ceruleo
Si perde, e si confonde.

All'occidente è volto
Questo vial frondoso,
In cui ver sera è accolto
Un popolo festoso:
Ninfe e pastoro vi accorrono
Al sacro canto intesi,
Poi che i voti in bell'ordine
Ebbero al tempio appesi.

Le varie gregge intanto
Erran dal prato al rio:
Che pen temer, se accanto
Veglia il favor d'un Dio?
Più d'una capra immemore
Del timo, alza talvolta
Il simo muso, e i cantici
Del suo pastore ascolta.

Or quando il Sol cadente
Più grande agli occhi appare,
E sembran foco ardente
Il ciel più basso e il mare;
Tra le fronde che ondeggiano,
Cento s'apron passaggi
Quà languidi, là vividi
I rosseggianti raggi.

Là quasi a stral simile

Tra' folti s'introduce

Rametti una sottile

Riga di densa luce,

Che dove poi va a rompere,

Nè più passaggio trova,

Par che in minuta sciolgasi

Rotante aurata piova.

Quà ve'lascian più grande
I cespi all'aria il loco,
Ampio il raggio si spande
Tra il porporino e il croco:
O come è vago scorgere
Sotto alle volte ombrose
Del Sol, che va chinandosi,
Tante beltà scherzose!

Qual su mattin ridente
La vispa capinera
Odi soavemente
Cantar la primavera:
Tale e più dentro all'anima
L'aurea voce risuona
Del pastorel che i cantici
A sera al Nume intuona.

Scorre la voce, e fende
Le tremule verzure,
E nella valle scende
In braccio all'aure pure,
Che van l'eco a sorprendere
Nelle grotte tacenti:
Jeri ah jeri questi erano
Del pastorel gli accenti.

Nume propizio! serba
Felici i tuoi pastori;
Pel gregge cresca l'erba,
E pel tuo tempio i fiori:
Gli estivi di non tolgano
L'onda al ruscel vicino;
E i nostri cor somiglino
A un limpido mattino!

Un prego oltra il costume
Oggi i pastor ti fauno;
Nuove al tuo piede, o Nume,
Rose e mirti verranno;
Invano a te non s'alzano
Da questo loco i preghi;
Che per cagion men nobile
Il tuo favor non neghi.

Ninfa tutta vezzosa
Tanto a Febo dileria,
Quanto un bocciol di rosa
A giovin forosetta;
Ninfa che fe sull'anime
Col sorriso gentile
Quello che fan sul mandorlo
I primi di d'Aprile;

Qui venne, e poi che fiso Ebbe il viv' occhio azzuro Sul rio, l'onde improvviso Mosser per lei susurro: Rapide gorgoglisvano Più che colà non fanno Ove tra i sassi a frangersi Sotto la rupe vanno. Or d'arbusto odoroso
Quì rami unimmo a rami;
Bel padiglione ombroso
Vi fan misti fogliami;
I gelsomin serpeggiano
Tra erbette d'almi odori,
E le mie man v'appesero
Quattro feston d'allori.

Spunta carco un rosajo
Fuor della tonda volta,
E sul mattin men gajo
Pur qualche boccia ha sciolta:
De fiori più durevoli,
Che il nostro prato dona,
Giù dalla volta pendere
Vedesi una corona:

Questa all'urtar di auretta
Forse le andrà sul crine;
Il salice ond'è retta
Tanto le fibre ha fine.
Non s'ella è lunge, movere
L'aurette osino l'ale:
Le aurette ancor rispettino
Cosa più che mortale.

Sul rio la volta sporge,
E sì disposte sono
Le basi su cui sorge
Il boschereccio trono;
Ch'ella non potrà volgere
Su queste onde un'occhiata,
Senza la propria immagine
Vedervi inghirlandata.

# Oh più che ogn'altro colle,

E ogn'altro erboso letto,
Più che il susurro molle
D'ogn'altro ruscelletto,
Queste a lei sempre piacciano
A te sacre dimore;
Piaccianle, o Nume, e appaghisi
Come tu fai, del core!

Torni fra pochi istanti,

E dopo te primiera
Regni sul loco, e i canti
S'abbia, qual t'hai tu, a sera:
E invano Lei degnevole
Di povere colline
Invochino, sespirino
Le mura cittadine.

Deh torni!... così detto
Ebbe il pastore appena,
Che fuor del sacro tetto
Fiamma spiccò serena;
E qual ponte curvandosi,
Sul vial popoloso
Si stese, e n'ebbe invidia
ll Sole mezzascoso.

Siccome in notte iberna
Entro l'ovil rinchiuso,
Se il dubbio giorno scerna,
All'uscio appogia il muso
Gregge che impazientasi;
E poi l'ovil quand'apri,
S'urtan, s'affollan, premonsi
L'agne belanti e i capri:

# Tal entro al tempio corre

Il giubilante stuolo; Prostrarsi e il labbro sciorre Fu un punto, un punto solo: E grato da i cor fervidi Sorse il divoto omaggio, Come affluvio che levasi Da i freschi fior di Maggio.

#### PER

# LA SIG. CONTESSA

# ISABELLA ALBRIZZI

Già rinverdì la terra,
Tepido e puro è il ciel:
Amor vieni, e un flagel
Stringi di rose:
Fuga da me lontan
Le ree che al cor mi stan
Cure nojose.

Rendimi la mia lira
Coronata di fior,
E le sue corde d'or
Tempra tu stesso:
Abbiamo da cantar
Una, onde d'Adria il mar
Vince Permesso:

E vince i Pafii boschi Fra cui l'auretta va Dolce di voluttà Movendo suono:

Tu lei conosci appien, Tu che di quel suo sen T'hai fatto un trono:

Tu che ne paragoni
La forma, ed il candor
Con quelle, ond'ebbe onor
Tua Madre in Ida:
Ma ben le può velar
S'oggi fra noi tornar
Vuole a disfida.

Or che Favonio regna
D'Adria su pe' sentier
E canta il gondolier
D'Erminia i casi;
Nè più gli ampi giardin
Di Brenta in sul cammin
Vede irti e rasi:

Bert. T. III.

Gode la Dea che adoro Le mura alte lasciar, E liete ricercar Verdi isolette;

E quinci il mar veder, E in grembo qui seder Di fresche erbette.

Suo nome in più d'un loco Incisi di mia man; Oh non di là lontan La guidi un Dio!

E poi le dica al cor Come di quelle autor Cifre son io .

Sì tornerò fra poco Alle bell'acque in sen, Di fervid'estro pien Qual non fui mai; Foco l'estro sarà Rimpetto sila beltà Di que'suoi rai. Vinegia, o dell'Ausonio Terren parte miglior, Oggi più bella ancor Per nuovo lume,

Teco il mio cor ben è, Perchè lo segua il piè Chi mi dà piume?

Fra i grappoli maturi Scherzava il venticel, Quando l' Adriaco ciel Ferian miei carmi: Appena da que'dì Cinzia sei volte usch, Ma un secol parmi.

#### PER LA STESSA

Ombra del mio Gesuero or che non odi Quanto di te, di me dice costei! Ben più soavi ti sarian mie lodi, E i tuoi poemi ti parrian più bei.

#### PER LA STESSA

Un'ara alzai; su questa onoro, e colo Nomi di Ninfe, e di Castalj eroi: Ma se verranno i tuoi be'versi... ah solo Resteran su quest'ara i versi tuoi!

#### PER LA STESSA

Spiega intorno alle tue soglie Igia omai le candid' ale! Ah sol quando a te si toglie, Dubitiam che sii mortale!

# LA VITA VILLERECCIA

## ISABELLA ALBRIZZI

Torno alla lira abbandonata; or odi La storia umil del dolce mio riposo: Meglio non fora, o Dea, cantar tue lodi?

Meglio, se non che omai sdrucito e roso Sì da lunghe tempeste è quest'ingegno, Che per grand'onda metterlo non oso.

Ma il tuo bel nome a tutte l'aure inseguo, Ma alle gentili e nitide cortecce Alcun pieno di te verso io consegno.

Chieggonmi indarno i fior Dee boscherecce, Io li contemplo, e non li tocco, e dico: Sacro è questo al suo sen, quello alle trecce. Certo a te il deggio, o Dea, se in suol mendico Menan sì ricca pompa, e se non scioglie Le lor tenere fibre Austro nemico.

Mattin non è, che nel lasciar le soglie Della capanna mia non corra ai fiori Il tuo nome a cercar sulle lor foglie.

E non cerchi fra i mirti e fra gli allori Se penda un serto a te, ch' abbian tessuto Le dita delle Grazie e degli Amori.

Nel mar poi l'Euro mattutin saluto; E di speranza i miei desiri accendo; . Ch'ei ti venga a parlar del mie tributo.

Su'colli il viver mio nutro e difendo , Su'colli al mattin vòlti : oh quanti rivi Il fiorato lor piè spruzzan fuggendo !

Fra i purpurei ciliegi, e i foschi olivi Quai serpon tralci, e quai fratte, e pometi Susurrando mi van: guardaci, e scrivi.

I rosaj di più stirpi, ed i laureti Quante potrebbon qui leggiadramente Ornar tempia d'amanti, e di poeti!

- Ben la pennuta innamorata gente Mostra il diletto; onde fra quelli è tocca, Col cantar che nell'anima si sente.
- Ma de' primi eiglioni oltre la becca Ascendo alquanto, e il balzo intier m'appara Su cui torreggia la trisulca rocca;
- E trono alzarsi alla bellezza, e altare Seopro, s'ivi io per poco a ber mi sieda La montan'aura che si fugge al mare.
- Oh d'ond'è che sì vario Adria si veda Pigliar sembianze, e mutar forma ai liti Sì che tu or lago, or fiume, or mar lo creda?
- E i monti ignudi là, quà rivestiti,

  Là acuti e rotti; e quà pel largo dorso

  Dalle facili curve immorbiditi.
- Tale han poi le lor terre ordine, e corso, Ch'un ti sembra congiunto, un altro solo Tutto dall'onde frastagliato e morso.
  - E se di pochi piè tu cangi suolo Quel che dianzi era un sol, molti diventa, E non diventan ch'un quei ch' eran stuolo.

Molle tra i monti e il mar ti s'appresenta Folto di borghi un pian che alletta ancora Coll'incertezza ove ogni tinta è spenta.

Chi mi presta un pennel quando l'aurora Le cento vette, e i cento dorsi assalta, E i veli delle nebbie urta, e trafora?

Dal giogo occidental balzata salta Nell'ima valle la luce giuliva, E la muta maggese anima, e smalta.

Novi ha colori il mar, la fuggitiva Onda del rio veste altro manto anch' ella ; E di giovin madòr brilla la riva.

Salve o la più soave o la piu bella Cittadina del Ciel, la cui virtute L'universo rintegra, e rinnovella:

Te il vile insetto, e te l'erbe minute Senton propizia: all'alme or che farai Dagli aurei alberghi tuoi quaggiù venute?

Io tante volte ancor non ti mirai, Ch'io non t'amassi più: di vita è indegno Chi il tuo raggio immortal non bevve mai.

- È il raggio tuo, purpurea Sposa, pregno De' balsami d'Igía che mi rinfranca, Sì che a speme di vita ancor m'attegno.
- Giacea la salma addolorata e stanca; Più stanco ancor lo spirto; e mi premea La morte a destra, e lo spavento a manca.
- E la stessa amistà che mi stendea

  La destra, e in dolci accenti al cor si volse
  Al cor già fatto ghiaccio ahi! non giungea.
- Ma lo spavento alfin da me si tolse; Solo la morte al fianco mio si tenne; E la falce levò, ne me ne dolse.
- Allor del mio fatal tragitto venne Voce ai lieti tuoi lidi, e tosto mise, Dea, tua bella pietà candide penne.
- E a me corse affannosa, e mi s'assise Dell'agitato letto in sulla sponda, E m' intessea conforti in mille guise.
- Ma qual chi sen va naufrago per l'onda, Che fremente sul dorso gli si spezza, Ha notte in sul meriggio atra e profonda;

- Tal'io cui chiuso con feral durezza

  Avea la doglia a tutti i sensi il varco,

  Io non potea sentir quella dolcezza.
- 'Or della soma delle angosce scarco
  Or io la sento a venticel simile
  Pel puro olezzo de'fior primi carco.
- Or per te canto; e tu non abbi a vile L'umile storia, che seguendo io vegno, E che altrui, tua mercè parrà gentile.
- Spazia ecco il Sol per l'infinito regno; Io comincio a vagar: ma di fermarmi Pianta non è che non mi faccia segno:
- Nè ritrose son già di palesarmi Lor varie tempre; e spesso in loro aita Dicon: pigliati in man le medich' armi.
- Giova talor con diligenti dita Svettar gli offesi cespi, e gir la frasca Pugando arsa dagli Austri, e anneghittita.
- E quande l'igneo di più dritto casca, Spugnosi sassi l'arboscel mi chiede, Fra' quai l'acqueo vapor meglio lo pasca,

O che con terra lo rincalzi al piede, O che con un pollon, la buccia aperta, Di foglie, e frutte altrui lo faccia erede;

De' miei sudor la ricompensa è certa: Quanto altramente mai se l'opra amica, Ahi duro vero! agli uomini io converta.

Ahi duro vero ! io qui della fatica Nel miglior regno, io non credea trovarti : Ov' è la fedo, e l'innocenza antica?

È dunque seme di più iniqui parti Se il vizio è informator d'alma ignorante, Che la dove al saver s'accoppia, e all'arti?

E a me stette nel cuor per qualche istante Questo dubbio crudel, se miglior seggio Abbial'uom nesso all'uomo, o tra le piante.

Certo benigna in queste indole io veggio Che retta da cultor fe non ricusa, Nè il ben che trai d'altrui chiama suo peggio.

Arbori, ed erbe in mezzo a voi rinchiusa Di voi tutta s'appaga, in voi si ferma La speme mia per lunga età delusa. Eccomi a voi: dov'è scoscesa ed erma L'erta io m'inoltro a ricercar fra'i monchi Siepaj, s'abbiari pianta o annosa, o inferma:

Se tiranni del suol facciansi i bronchi; Se il rovo ingrato, e l'olesstro impigli Gli esangui rami, e i mal crescenti tronchi:

Dove pieghi sorverchio, o s'assottigli Giovine gambo, al suo vicin robusto L'affido con pieghevoli vincigli.

E degli olmi, e degli oppi intorno al fusto Guido la docil vite, e del virgulto Do miti leggi al traviar venusto.

Arbore eterno, e tu ch'orni del culto Colle mio tanti solchi, e tu pur brami Guardia ed aita, o sii fanciullo, o adulto:

Ben coprì il ver di nobili velami Chi dell'Attica Pallade dall'asta Trasse il sacro natal de'tuoi bei rami.

A mille piante il tuo decor sovrasta

Tanto, che sacra un un giorno ate ben era

Man di cultore intemerata e casta.

Come sull'ale di pioggia leggera Dell'aria il Dio scende amoroso in seno Dell'ancor pargoletta primavera.

Vuolsi allora indagar se il buon terreno Arrida al nuovo piantoncel, se i getti Chiudan di tabe, o di tumor veleno.

Però che in rischi assai dove abbia stretti In duro freno i rii fuggenti il verno, Son gli alunni indifesi e giovinetti.

Talor poi degli adulti aspro governo Fa globolosa scabie, o il tarlo edace Il ceppo oltraggia, e sugge il succo interno.

Talor la ramosa edera tenace
Stretto gli abbraccia, e li disfida a morte,
E il musco vil ai fa lor sopra audace.

O tu che vuoi che largo frutto porte L'inclito olivo, le verbene ogn'anno-Rimonda alquanto, o attorcigliate, o torte.

E dell'aride poi ch'onta gli fanno Grande la strage sia; nè a'troppo folti Pollon perdona, e non temerne danno. Se il pertinace agricoltore ascolti, Ti dirà che i tesor di cento bacche In ogni ramo alla tua pianta hai tolti.

Pur troppo avvien che l'uom al beu s'attacche Vicin ma lieve: e pel lontan ma grande Ha l'ali del desir fragili e stracche.

Dal gentil cedro alle selvagge ghiande Frutto qual è che contro a tal periglio Norma, o ricordo a'miei pensier non mande?

Così dovunque il passo io giri, o il ciglio, D'util scienza insegnamento acuto Meglio che da'Licei, da'campi io piglio.

Ma allor che fai, dir t' odo, allor che ajuto Dalla tua man non chieggano le piante? Non depongo le cure, e sol le muto:

Dove l'onda del rio dorma stagnante, Corro a romper que'sonni; o saldo appoggio Procaccio al greppo scarno e vacillante.

O vo i concavi tronchi appiè del poggio Spiando se di donnola solinga, De'pollai flagel, celin l'alloggio.

- Spesso anco avvien ch'io di più insidie stringa Di topi, e talpe la famiglia ingorda Sì che i danni sotterra oltre non spinga.
  - O perchè l'agne entro l'ovil non morda Gitto il mentastro in sulle vive brage Contro la biscia maculata e lorda.
- O all'inquiete passere malvage Movo di nere larve innocua guerra, E delle biade mie scemo la strage.
- Tenui cure dirai: vuoi che da terra, Che andai radendo, io mi sollevi? molte Un mio doppie ciglion roveri serra.
- Eran l'aure migliori ai tralci tolte Dalle branche infinite; e in mia vergogna, E in mio danno tornár le mie ricolte.
- Cerer m'apparve, e seco Bacco: sogna

  Spesso il suo meglio l'nom: l'una m'esorta,

  L'altro ha l'ira sul labbro, e mi rampogna.
- Guerra ha la selva. Or non appieno accorta Farti del vero i miei color sapranno: Sii fra l'ombre a te stessa e face e scorta.

De' nerbornti agricoltor che stanno Intorno ai tronchi, il grido all'etra sale, E all'etra a gara i fitti colpi vanno.

Una più ch'altre il capo trionfale Erge, e varia di forze e d'argomenti L'espugnatrice invano arte l'assale.

Freme d'ira e rossor non altrimenti Qualor contro Ato e Rodope raguna Le grand'arme de'nembi il Re de'venti.

Ma già sotto la scorza alpestre e bruna Geme infranto il midollo e lacerato, E la radice è omai di suol digiuua:

Ecco pur crolla, é ciondola da un lato, Ma il cupo ancora abbarbicar nasconde, E scosso è il capo suo non soggiogato.

Alfin con fero fremito le fronde Fendono l'aria, e l'albero scoscende Giù piombando, e diveglie ambe le sponde.

Lo scroscio onde il gran corpo urta, ed offende Roso terribilmente e rovinoso Segue sè stesso, e per più suoni scende.

- Giace, e un monte rassembra irto, e frondose E ch'ei s'ergesse per lo ciel chi mira Non sa dar fede, e si riman pensoso.
  - Intanto contro lui ferve, e s'adira Lo stuol de'combattenti, e l'opra affretta; Altri a nudarlo, altri a sbranarlo aspira.
  - Chi sotto al ceppo curvasi, chi in vetta De' minor rami impavido si leva; Chi cavalcion d'un tronco alza l'accetta.
  - L'armento che non lunge allor pasceva, Corre a bruscar, di frasca in frasca errando, Dove dianzi alitar l'augel soleva.
  - Poscia a guardar s'arresta; e forse quando L'ombre dal Sirio il difendean, rimembra, È il suo benefattor vien ravvisando.
  - Ma delle spoglie, è delle tronche membra Già molte attorno son cataste sparte; E quella è tanta ancor che intatta sembra.
  - Qui di quel Grande di che in cielo parte Tolse per noi natura, i pensier vesto, E a me dinanzi pargoleggia l'arte. Bert. T. III.

Qual mole eretto ha in circhi, o qual contesto Ha in magici teatri altero ludo Il qual di maestà s'agguagli a questo?

Tali l'Elveto balzo ermo ed ignudo D'abiti di man d'uomo a me n'offerse; E in sen la meraviglia ancor ne chiudo.

Or mira, o Dea, com'io delle disperse Sue pompe il campo a ristorar mi provo, E le arboree v'infonde alme diverse.

Io correggo l'arbusto, io lo rinnovo; Io flagellando le tenaci glebe Il fecondo esalar per lui promovo.

Io de' virgulti alla negletta plebe Volgomi, e di que' vili eleggo alcuno Che assai lascia sperar chi caro è ad Ebe.

Io varj semi in picciol solco aduno, E alla vecchiezza mia preparo il moro, E il granato alle fratte educo e il pruno.

Caro è il veder come il sottil lavoro De' germi osi fidarsi al Sol novello ; Caro ancora è il timor de' rischi loro: Pria che il ramo infantil sorga arboscello, Quante umane vicende a me figura, E quante volte io me rincontro in quello!

Senza sperar mercè di mia cultura Della rovere ancor l'ombra, e del pino Alla tarda io premetto età futura.

Deh s'un giorno avverrà che il lor destino Traggagli dalla falda a cui gli affido, Gli alti casi a veder del mar vicino;

Solo col pescator sciolgan dal lido, Al mite del cultor genio conformi; Nè avaro barattier pongavi nido!

Fia mai che se li usurpi, e li trasformi Marte in nuotanti torri? ah della tema Il fausto venga Italo Genio a sciormi.

Tempo è che questa di Nettuno estrema Valle d'estranei bronzi non rimbomba: E dell'arme dai rai tinta non trema.

Adria, dal colle mio guerresca tromba Ch'io non ascolti mai, ch'io mai non veggia Tuoi flutti al vinto, e al vincitor dar tomba!

- Qual: or pe'seni tuoi pace passeggia, E pel curvo tuo margo alta e sicura! E qui dove io mi vivo è la sua reggia.
- Oh fortunato chi potè, natura, Tuo sacerdote in seno ai campi farsi, E in te d'ogai suo hen trovar misura!
- Oh mio dolce tugurio, ove al celarsi Del Sol mi celo, ove Morfeo m'aspetta Cortese a chi sudori abbia il di sparsi!
  - Ove sui deschi della cameretta

    Di dotte invece, o nuove, o prische carte

    Sta il vergin fiore, e la fragrante erbetta.
  - Or che apprenderei più? di tiver l'arte? In questa solitudine celeste Non mi s'apre dinanzi a parte a parte?
  - Più volte il Genio mio, tra le foreste Regno ha felicità, m'avea pur detto, Non fra i venti del mondo e le tempeste.
  - Qual pellegrin che con pietoso affetto I patri nidi suoi da lunge mira, E segue altro cammino a suo dispetto:

Tal me stella traea perversa e dira; E appresi oimè! dov'altri scherza e ride, Grandi cagion di pianto, e grandi d'ira.

Or me l'Atlante, or me l'Egeo divide Dal volgo infesto; e incontro a lui pilastri Pose per me non favoloso Alcide.

Che non m'arride qui? nè di disastri M'ange rimoto dubitar, che tutti Del bel futuro mio parlanmi gli astri.

Sebben d'uopo non ho che lungi addutti Sian tanto i miei pensieri : il mio presente Nell'una mano i fior, nell'altra ha i frutti.

Nè sul tempo che fu rieda la mente: Dolce e amaro ritorno, che i sospiri Irrita, e non acqueta in sen dolente.

Invano, o core irrequieto, aspiri A dissetarti mai di ben verace, Se innanzi affretti il vol, se indietro miri.

Scranna è questo mio stato aurea di pace, In cui l'alma s'adagia ; e al suo piacere Nulla sottragger può l'ora fugace.

# toa

Deh qual la vita fia che per le sfere Menan gli spirti, se di dolce ha tanto Colorato di lei nostro pensiere?....

Può dirlo, o Dea, può chi ti vive accanto.

## PER LA CITTADINA

# CELESTE VANBRUCCI

Segnan le Grazie in eifra d'ór tuoi primi Purpurei giorni, e dove Soggiorni tu, che tutta il Cielo esprimi, Veston fraganze nove Dell'aer puro i taciti sospiri, Fatto più puro ancor da'tuoi respiri.

Oh quante volte del tuo vergin core
Sull'imago amorosa
Fisa le luci, e sen compiace Amore!
Ma d'appressar non osa;
Perocchè al fianco tuo veglia Innocenza,
Che il tien non so se in tema o in riverenza.

Pera chi tor tua mente a'santi imperi Di tanta Dea volesse! China il capo con te sugli origlieri Notturni, i sogni intesse Teco, e le ciglia colle fresche dita Poi ti vezzeggia, e a schiuderle t'invita.

Quando col vago piè l'erbá più fresca Lieve premendo vai, Quella ben segno dà quanto le incresca Del fuggir che tu fai; E verso te le molli cime piega, E d'esser ancor tocca ella ti prega.

Io vo talor chiedendo al Ciel cortese Che al caldo pensier farmi Tuo leggiadro avvenir voglia palese: E fiamme veder parmi Famose fiamme uscir da que'due rai, E seguirti il trionfo ovunque andrai. Ma d'auree sorti Amor l'età beate Com'più sa t'infiori; Questa è per te la più felice etate, In cui te stessa ignori; In cui quanto di ben può de'viventi Farsi retaggio è teco, e tu nol senti.

# LA VILLANELLA AL SIGNOR DUCA DI CAMPOCHIARO

DE' DUCHI DI CASTELPAGANO

Prima e cara speranza
D'antico sangue altier,
Che non di cocchio e danza
Fai solo tuo pensier;
Dell'arti più leggiadre
In fresca età cultor,
Della più amabil madre
Allievo emulator;
Che con gentil matita
A un foglio alma sai dar,
E colle stesse dita
Cento armonie destar;

107 Di pinger Villanella Genio ti spunta in cor Eccoti la più bella, Tutta natura ancor. Pupilla ampia e cilestra Che a finger mai non fu Nè alunna nè maestra, E sedici anni al più. Sorriso che si parte Dall'alma, ed ha con sè Il sempre invan dall'arte Tentato non so che. Gota di rosea mela Fresca e gentile al par; Se un po'di brun la vela, Ch'è brun di Sole appar. Fa d'un'azzurra maglia All'auree treccie un fren, E un cappellin di paglia ... In sull'orecchia tien .

Corsetto porporino La stringe, e un nastro ha sol; Come un sol ago ha il lino, Che al vento obbedir suol.

Innocenza lasciarlo Così negletto il de'; Se cauta sa serrarlo. Più innocenza non è. Le gambe, ove col breve Piè svelto hanno confin, Careggia lieve lieve Un grigio gonnellin. Il zefiro alcun poco Increspando lo va; Amor gode a quel gioco, Ed Ella ancor nol sa: Non sa, che mentre preme I fiori, più d'un cor Di dolce invidia geme, E vorrebbe esser fior . Non sa che quel che il petto Alza dubbio sospir, Fra pena e fra diletto, È il germe d'un desir. Il rio le fe'vedere Se stessa, e allor sentì, Che nacque per piacere;

Ma non intende a chi.

Tra i rovi se guizzando Lucertoletta va, (\*) Già fugge paventando, Ed il perchè non sa. Se gemere dal faggio L' usignuoletto udì, Fermossi, e a quel linguaggio Quanto s'intener)! Ma la cagion ch'è espressa Nei gemiti non sa : Che fia, quando in sè stessa Tutta la sentirà? Di pinger Villanella Genio ti spunta in cor? Eccoti la più bella, Tutta natura ancor.

(\*) . . . Seu virides rubum

Dimovere Lacertae,

Et corde et genibus tremit .

Hor. od. 23. Lib. 1.

#### AL

### CHIARISS, SIG. AB.

# LUIGI PELLEGRINI

Se tu vedi per entro a' miei desiri,
E lo dovresti si , spirto divino,
Vedrai , che là son io dove t'aggiri.
Che non ha sul voler forza il destino;
E a grande onta di lui più volte il giorno
Io col bel fiume tuo cangio il Tesino.
Oh' m'ascolta. e mi guarda a te d' intorno,
E ferma fede avrai che giunto sia
L'amico estivo di del mio ritorno.
Avvivata dal cor la funtasia
Tal mi crea dolce ingunno; e dolce ancora
Esser lo stesso inganno a te dovria.

Io te, nè il ver di sue lusinghe infiora

L'arte de'carmi, in mezzo al petto io tegno,

Come forse non altri ebbi finora.

Non pur nova e celeste aura al tuo ingegno Spirò così che Italia andar ti vede Di doppia fronda incoronato e degno:

Ma gran cor, salda mente, intatta fede In te fer nido, e sì gentil pietate Cheall'uopo a un tempo ed al rossor provvede.

E le cose presenti e le passate Dan tanta luce e tal consiglio a'detti, Che adombran l'avvenir molte fiate;

Nè cela a te, se un guardo entro vi metti, L'ime radici e i più secreti rami L'arbore immensa degli umani affetti.

Mentre poi tutte sai le reti e gli ami, Che l'uom nel core a danno altrui rinserra, Il fallir cieco ne compiangi, e l'ami;

Che meglio fora abbandonar la terra Allor che ignari l'abitiamo in fasce, Se non fosse la vita altro che guerra. M iser chi d'odj e di timor si pasce! Miser ancor chi (sè n'incolpi) dice Avventurato chi quaggiù non nasce!

Puote ognuno a sua posta esser felice, Sol che in altrui quello soffrir non neghi Che in bando di quaggiù mandar non lice.

E tu lo sei che liberal ti pieghi Incontro a ogni uom ; ma l'anima s'affida Solo per somiglianza ove ti leghi.

Tal dei molti anni valicar: t'arrida Q uesto intanto che fausto apresi; e Igía Com'usa amica, al fianco tuo s'assida!

Ella in Argate, o tua ventura e mia! Amò vestir terrene spoglie, quali Nell'etadi rimote in Coo vestia:

Deh lungo tempo ( e crederò de' mali Chiusa per sempre omai l'urna tremenda ) Dell'almo aspetto suo degni i mortali!

Or quando giù dalle nevose scenda Baldiche vette minaccevol fiato Perchè indietro si volga, e non t' offenda, Ella il Peonio scudo, on l'halle armato Pallade il braccio, a quel crudel presenti, Nè celi il rischio a te poi ch'è passato;

Sì che non ponga tu ne'tuoi fiorenti Giorni soverchia la fi!anza. e i rei Non ti vincan d'insidia aliti algenti.

Fosse trasfuso in te quel che gli Dei Corso lasciar di vita anco mi vonno! Me fortunato, e in che gran fama andrei!

E il fia se in alto i fiammei voti ir ponno: Dimice, alla mia senia urna iomita Verrai delce a pregaimi il fatal sonno,

E a ringraziarmi di sì cara vita!

Bert. T. III.

## AL SIG. ABATE

## ALBERTO FORTIS

Tutto il mio core hai tratto Coll'ingenua pittura Presso Lagosta e Meleda: Il cor gli Dei m'han fatto Per la schietta Natura.

Parmi udir l'onda, parmi Tra il fremito marino Udir tua voce sorgere Dolce ne'pronti carmi Com'aura di mattino.

Or che fai, delle Muse, E di Palla almo raggio? Forse già malinconica Filosofia ti chiuse Nel cheto romitaggio? Deh spesso di quei fiori, Che dal cespo le Dee Vergini per te spiccano, Fammi gustar gli odori! Beato chi ne bee!

Fia che mai più ti piaccia Mutar Adria in Tirreno? Planel, Corazza, Vairo Ti stendono le braccia. Poi lusingarne almeno.

Di te chiedermi intendo

Pur quest'aere; quest'onda,

Questi sassi, e il vulcanico

Cener ch'io vo premendo:

Che vuoi tu ch'io risponda?

# IL MAGGIO

#### AL SIGNORE

## DUCA DI BELFORTE

Scoti le rosee piume
Sul tuo poeta, o Maggio:
Io vengo a farti omaggio
De' fior che doni tu:

Se non che i tuoi be'fiori Coll'arte unisco e stringo ; E l'ara tua ne cingo , Dio della gioventù.

Al monte in sull'aurora La tue venuta attesi; Quando dal monte scesi, Tolsi alle falde i fior. Parea che mi dicesse L'amabile famiglia: Maggio mi fa vermiglia, Maggio mi dà l'odor.

Venner le forosette
A'giorni tuoi devote,
Che al labbro ed alle gote
Somiglian tanto a te;

E colse ognuna i fiori, E li dispose ad arte; E a te ne diede parte, Parte ad Amor ne diè.

Fra questi fior, fra queste Erbe odorose e nove Cerco l'amico: ah! dove L'amico mio dov'è?...

Ma che fu msi? Natura S'incupa e si scolora! Era pur Maggio, ed ora Sta il Verno intorno a me? Langue l'amico, e'l Cielo. Ridente m'appario! Langue l'amico, ed io Parlai d'ilarità!

E colgo fiori, e a maggio Serti la man prepara! Ah vada a terra l'ara, Co'fior che maggio dà.

Ma no; l'altar rimanga Di più ghirlande ornato; E a Maggio consecrato, Votivo sia l'altar.

Questa sul primo albore.

E sulla cheta sera,

Maggio, accorrai preghiera,

Qual nume tutelar:

Oh! l'aura che tu porti Ristoratrice e pura!... Ma che vegg'io? Natura Più il mesto vel non ha. Anche al pensier del voto Pietoso il Nume arride; Già torna, gia sorride La bella sanità.

## AL SEPOLCRO

## DI

# METASTASIO

Deh s'alzi il sasso; e al guardo mio ti mostra, Cenere amico di divin poeta! A te dinanzi un pellegrin si prostra; Questa, questa sacr'urna è la sua meta: Alma luce gentil dell'età nostra, Io sento già la tua virtù segreta Corrermi calda per lo vene, e farmi Nell'ingegno maggior, maggior ne'carmi. Di lauri io qui depongo una ghirlanda, Qui gl'italici fiori io su te spargo; Ama il tributo che per me ti manda Del Tebro tuo, del tuo Sebeto il margo, Dove alla chiara tua gloria ammiranda Sorgerà sovra i marmi onor più largo; Nè più sola fra noi sarà Verona, Chi i poetici busti erge e incorona,

Dunque tu più non sel? dov' è la fama
Dell'italiche Muse in te'risorta?
Te flebilmente il patrio Geoio chiama,
E l'austro i suoi sospir per l' Adria porta:
Appiè d' un antro d' un' alpina lama
Cogli occhi molli e con la guancia smorta
L'incontrai lungo l' Adige per via,
Che verso l'urna tua certo ei venia.

Disease Cangl

Parla cener dilette, e le parole
In core io mi porrà, come tesoro;
E quel faraumi che in april fa il Sole
Al terren che risponde al buon lavoro;
O quel che fanno all'aride viole
Freschi mattin colle rugiade loro;
Parla ch'io poi tornato al patrio tetto,
Pussa offrirne conforto a più d'un petto.

Ove beesti dell'ambrosia pura,
Che d'immortalità la via t'aperse;
Per cui dell'arte il bello e di natura
Dal vivo ingegno tuo facile emerse;
E ai pensier diede angelica figura
Nelle canore parolette terse?
Quell'aura ov'è che gli intelletti affina,
Onde fanciullo ti lattò Gravina?

Quante fra noi Pierie anime oh quante
Più che mai d'uopo di soccorso or hanno!
D'ogni non greca merce intollerante
Altri tutto ama ornar d'argivo panno;
Insulta l'are di Petrarca e Dante
Altri ligio al Francese od al Brittanno;
Nelle fattezze intanto e colòr novi
La patria indole cerchi, e non la trovi.

Oh Italia! oh madre di scienze e d'arti!
Così lasci fuggir la gloria prisca?
Non ti lagnar più mai se d'oltraggiarti
Avvien che una straniera emula ardisca:
Tu l'aurea copia de'sublimi parti
Vuoi che in barbara polvere languisca.
I tanti tuoi tesor chi vuoi che apprezzi,
Se tu, ingrata che sei, così li sprezzi?

Appie d'un'amenissima pendice,
Presso cui fresco mormorava il rio;
Giardino incomparabile e felice
Per cento frutta e fior così vid'io,
E negata vid'io l'arte cultrice
Di ricche piante al vegetar natio;
E l'indolente giardiniero ingrato
Gire in traccia d'un fior nell'altrui prato.

Se sull'Istro e Tamigi e Senna e Spree
Snon d'itala favella anco è rimaso,
A te, buon Metastasio, a te si dee,
,, Che i più schivi, allettando, hai persuaso;
Libere l'arti del teatro Dee
Ti fero invito a profanar Parnaso;
Ma non tu servo ti piegasti a quelle,
Che sorve poscia a te sembrar più belle.

Così due sciolti indocili destrieri,
Ch'erran disugualmente in corso incerto,
E negletti han sul collo i crini alteri,
E assordan co'nitriti il campo aperto,
Se ne prenda a domar gli spirti feri
In misurati arringhi un braccio esperto,
O da cocchio real li freni in giro,
In questa servitù più bei li miro.

Sorser sull'ala delle tue parole
Lungo Sebeto le armonie possenti,
Nè parve più colòr di greche fole
L'alta virtù de' Timotéi portenti;
Oimè! ch'oggi mania d'egre carole
Gli aurei suoni celesti ha quasi spenti;
E temo io ben che in questa urna non sia
Teco l'arte de'versi o l'armonia.

Così del primo onor sempre gelosa
Gallia contro di noi move veudetta:
Poi che invano in Piccin confida, ed osa
Con Gluckio, e invano i nostri plausi aspetta;
Mal atta ad aprir bocca armoniosa
Fascino mimo in su' nostri occhi getta:
Doh le sue danne a l'arti sue si prenda;
E a noi nostr' arti, e nostro canto renda!

Corto che Tasso ti formò primiero
Il dolce stile che t'ha fatto onore:
Guarini indi e Marin tutto ti diero
De lor canti, ape industre, il più bel fiore!
E il poeta d'Orlando e di Ruggiero
Sovente ti prestò più d'un colore:
E di cento altrui corde un non più usato
Aureo crear strumento a te fu dato.

Alle miniere in sen non altrimenti
Più sostanze talor natura aduna;
Progenie di non simili elementi;
Tal bianca o gialla, e tal sanguigna o bruna:
Che mercè de'lavori interni e lenti
Una in tempre si fanno e in color una;
Se non che il fondo della varia tela
A chimio' occhio si dispiega e svela.

Tu padre di chiarezza, e non offesi
Dante e Petrarca ha il tuo gentil linguaggio;
Tu i magni sensi a più prest' uso hai resi, de del canto a Sofia piacque l'omaggio;
Ripete il velgo i bei concetti appresi,
E t'ha sul labbro in mille istanti il saggio,
E il gondolier ch' Erminia sol sapea
Or va cantando Arbace ed Aristéa

Tale fioriva ai buon Suturnj regni
L'utile don della poetic'arte,
Che delle selve dagli alberghi indegni
Le dure fuor chiamò famiglie sparte,
Cantò le leggi, ed ammansò gl'ingegni,
E dell'uom rischiarò la miglior parte;
Ai chiari ufficj, ond'era sacra uu giorno,
Per te, quanto il potea, fece ritorno.

Gracili i metri che con novo ardire
Pindaro e Tejo in uno ordi Chiabrera,
Tu scerre, tu affinar, tu ingentilire
In più vaga sapesti aria leggiera;
E Rolli invan teco all'aringo gire
Tentò con cetra che doleissim'era;
Che tu senza guardar s'ei ti seguia,
Volasti al seguo, e quei prese altra via.

1300

Non sulle tele languide di Zeno
Bicco guatasti di dispregio in segno;
Che ben scernesti a' suoi lavori in seno,
Se non vago il color, grande il disegno:
Ne là talor dov'altri il crede meno,
Prender forma o colori avesti a sdegno,
Ma rapitor d'idee dagli altrui carmi,
Qual l'Urbinate dagli aggivi marmi.

Perdona tu se ai bei mister di Delo,
Su cui sgua do profan posar non deve,
Perdona, Alma gentil, se io tolgo il velo
Con man, quanto il poss'io, devota elieve;
Che tentai di seguirti io non ti celo,
E credei su'tuoi passi il cammin lieve;
Ma d'una rupe io mi trovai sull'erto,
E di là della rupe era un deserto.

Bert. T. III.

Quivi smarrito un gel m'intesi al petto Correr, repente, e te qual Dio chiamai: Così teme di larva il fanciulletto, Se resti solo, ove il di cela i rai: Ma voce udii: gir oltra è a te disdetto, Ch'uopo è qui d'ale, e tu volar non sai; Tornati, ed io piegando indietro il corso, Del mio folle ardimento ebbi rimorso.

Chi fia che tenti il cammin lungo e scabro,
E giunga là dove tu regno avesti?
Io so che alcun di fredde scene fabro
Giurò ricco brillar delle tue vesti;
E di mima gentil fidato al labro
Voci giurò mandar pure e celesti:
Ma giurò sempre a venti; e fu mestiere
Adorarti, ricredersi, e tacere.

Così se nave in alto ir con bel vento
Vede di fragil barca umil'nocchiero,
Volger quivi la prora ave ardimento
Stimando agevolissimo il sentiero,
Nè sa che cento corde e vele cento
Guidano quel cammin franco e leggero;
E tardi se n'avvede, e tardi piange,
Quando ne' scogli il legne urta e si frange

Oh! quel sì facil suon, quel suon ehe invita
Gli orecchi ad un'armonica vicenda;
Che già par che ti brilli in sulle dita,
E che solo ad uscir, la cetra attenda;
Quell'armonia che puro fonte imita,
E ognun crede già sua, sol che l'intenda:
Quella che tanto in mezzo al cor s'imprime,
Fra gli arcani dell'arte è il più sublime.

Nella mia cetra almen per pochi istanti
Possente arcan deh penetra fartivo!
Ben mi so ch'oggi Europa altro che canti
Chiede agl'ingegni, e vuoti suoni ha aschivo:
Ma cosparso è così d'affanni e pianti
Il corso della vita fuggitivo,
Che il cercar più conforti al seno afflitto,
Se virtude non è, non fia delitto.

Tu cui tranquilli i dì rese la ornata
Indole pura, e il buon canoro stile;
Tu pari ancor nell'egra età gelàta
Ad arboscel che rida a mezzo aprile;
Tu nella lunga vita fortunata
Virtuoso filosofo gentile,
Nel tuo bel canto e ne'bei giorni tuoi
Novo esempio a'poeti esser.ben puoi.

Ti vidi io già, che il quarto lustro ancora
Io non compiea dell'età mia più lieta;
E te veggendo e te ascoltando allora,
Parvemi non sò come esser poeta:
Che fiamma mi scappò dall'alma fuora,
E per gli occhi giravami inquieta:
Pur dubbio hoil core, e or volge il decim'anno,
Se fu quel vero senso, o se fu inganno.

Ma se un inganno fu, lo serbo almeno Qual geloso tesor, tanto mi piace: Per lui cantai sull'Arbia e sul Tirreno Dagli oracoli tuoi fatto più audace: Vedi se debba il cor tremarmi in seno, Mentre al cenere tuo prego quì pace. Oh qualche genio amico a te riporti Questi palpiti miei, questi trasporti! Bell'Alma! il pianto mio ti bagna l'urna!

Quanto t'amai! quanto ti piansi ancora!

Te quando imbruna il ciel l'ombra notturna,

Te quando indora il ciel la fresca aurora,

Chiamando andai per l'aura taciturna

Là 've di Maro il cenere s'onora,

E là 've tu fanciullo ancor sciogliesti

I primi canti amabilmeute agresti.

E qui co'miei desir fuor di me stesso
Te per le stanze tue cercando andai;
E fra'tuoi libri, e alla tua Alunna appresso,
Ti rividi, t'udii, ti salutai: (\*)
Ma poi qual uom enigrave sonno ha oppresso,
Dopo vaneggiar lungo, in me tornai,
E l'alma in pianto ed in sospiri avvolta
Bramo pur vaneggiar un'altra volta.

Ti piangerò, ti canterò, se in grembo
Alle patrie contrade io mi riposi;
O se della fortuna il vario nembo
Traggami pe' finlandici marosi:
Regna ne' sogni miei! l'azzurro lembo
Di Aonia nube agli occhi desiosi
Te in Pindo mi presenti, o nell'Eliso
Col tuo Racine all' etern' ombre assiso!

Ma che! dorarsi per celeste lume
Io veggio l'aria, ove caligin'era!
Tal sulle vinte nubi ha per costume
Brillar - il Sol dopo tempesta nera:
Che fia? quai novi oggetti! è certo un Numo
Ch'apre sul ciglio mio la scena altera,
E il lucido avvenir fa manifesto:
Di Metastasio il Simulacro è questo.

Ecco le note forme: il busto d'oro
Alto su base trasparente sorge:
Ha ghirlande di mirto e n'ha d'alloro;
E queste Apollo. e quelle Amor gli porge;
Di vaghissimi Genj un folto coro
Fuor della base adamantina sporge,
Tutti fra lor vezzosamente avvinti
Da festoni di rose e di giacinti.

Leggiadra Dea con trecce all'aura sparte,
E a cui dal nudo collo un plettro pende,
Assisa e mestamente in una parte,
E colla destra il molle crin s'offende:
Giaccion disperse intorno a lei più earte,
E alcune in mano un Amorin ne prende,
E un altro in fra le carte asconde i dardi,
E par che pianga e il Simulacro guardi.

Veggo altra Dea che al lato opposto siede
E di bei nomi un aurea lista ha in mano;
E lei segnar col dito orma si vede
Su più d'un nome barbaro e romano:
In ceppi si divincola al suo piede
Mostro negli atti e nell'aspetto insano,
Che torce bieco l'affannosa vista
Dal Simulacro e dall'adorna lista.

Ecco le Grazie: in sulle fresche membra
S'increspaun vel, che accenna in lutto il core;
Una s'appoggia al Simulacro, e sembra
Gir parlando con lui del suo dolore:
L'altra mira le carte, e le rimembra
Di quante in lor spirò note canore:
L'altra in ciel guarda, e par che voglia dire:
Era pur nostro, e non dovoa morire.

Stansi del busto appiè due delle Muse; Quella che a destra è assisa, è Melpoméne: Ha discinti i coturni, ha mal confuse Sul crin le bende, e a'rai le man si tiene: Erato è l'altra, e in roseo nastro chiuse Ha sotto il braccio boscherecce avene, Ove si legge: il dar più suon non lice; E bacia un foglio ove si legge: a Nice.

Dell'augusto ricetto in sulle soglis
Altre vegg' lo Divinità minori
Vario-atteggiate di sospiri e doglis,
Versar pianto, offrir serti, o sparger fiori:
Nel lato estremo un breve marmo accoglis
Schiera di forosette e di pastori;
E scritto è in due di allor piante compagne:
L'obbe Arcadia qual padre e Arcadia il piagne.

O Metastasio! allor che novo Dio
Questi avrai di te degni onor pomposi,
Polve sarò sotto umil sasso anch'io,
E non vedrò la bella apoteósi:
E forse meco il basso nome mio
Fia che nel sen della chet'urna posi;
Ove l'onor che il Fato a me disegna
Sarà, che un fido amico a pianger vegna.

(\*) La Signora Marianna de Martines, il cui ingegno e saper musicale, e il buon gusto nelle Lettere son veramente di squisitezza Metastasiana.



# INDICE

| $L_e$ | qua   | ttro | p   | arti | de  | 1 ( | 7io | rno | m          | ari | tti- |
|-------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|
| m     | e per | M    | sio | a.   |     |     |     |     | p          | ag. | 3    |
| Il I  | Tatti | no.  |     |      |     |     |     |     | -          |     | 9    |
| II A  | 1ezz  | gio  | rno |      | :   |     |     |     |            |     | 14   |
| Las   | Sera  |      |     |      |     |     |     |     |            |     | 17   |
| La .  | Nott  | e    |     |      |     |     | , . |     |            |     | 22   |
| La .  | Mal   | nco  | nia | -    | lla | S   | ign | ora |            | Mа  | ria  |
|       | ortur |      |     |      |     |     |     |     |            |     |      |
| La    | Can   | pag  | na  | ali  | a i | Sig | nor | a   | $\hat{D}u$ | che | essa |
| di    | Cas   | telp | aga | no   |     |     |     |     |            |     | 38   |
| I l R |       |      |     |      |     |     |     |     |            |     |      |
| di    | Stat  | o a  | Zu  | rige | ,   |     |     |     | _          |     | 56   |

| Il | Cant   | o del   | la Sei | ra a  | lla . | Sign | ота  | Con- |
|----|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 1  | tessa  | Elisa   | betta  | Mo.   | coni  |      |      | 65   |
| *  | Per l  | a Sign  | iora   | Coni  | essa  | Isal | ella | 'Al- |
| i  | brizzi |         |        |       |       |      |      | 80   |
|    |        | a stes. |        |       |       |      |      |      |
|    |        | ta Vi   |        |       |       |      |      |      |
| F  | nora   | Isabe   | ella 1 | 4lbri | zzi   |      |      | 85   |
|    |        | a Ci    |        |       |       |      |      |      |
| 6  | i.     | · .     |        |       |       |      |      | 103  |
|    |        | inella  |        |       |       |      |      |      |
|    |        | de'I    |        |       |       |      |      |      |
|    |        | issim   |        |       |       |      |      |      |
|    |        | rini    | -      |       |       |      |      | -    |
|    |        | 1b. A   |        |       |       |      |      |      |
|    |        | io al   |        |       |       |      |      |      |
|    | -      | ora d   | -      |       |       | •    |      |      |

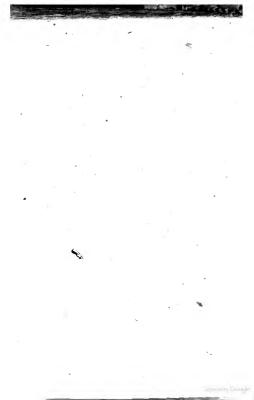